

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



# I C. 10 (1-8)



G. Brognoligo: UN NUOVO DOCUMENTO POETICO VOLGARE DEL DUGENTO. - Fermo, Stabilimento Tipografico Bacher, Giugno 1901.

Estratto dalla BIBLIOTECA DELLE SCUOLE ITALIANE, N. 10-11-12, ottobre - novembre - dicembre 1900.

Una disgrazia di tipografia mi costringe a sopprimere la riproduzione del documento.

## 逐 溪 溪 溪 溪 溪 溪 溪 溪

Nella Rivista Abruzzese di scienze, lettere ed arti, e precisamente a pag. 364 del fascicolo doppio VIII-IX (agosto-settembre), di quest' anno, il signor Camillo Pace, insegnante elementare nel Comune di Montegiorgio, grosso paese del circondario di Fermo nella provincia di Ascoli Piceno, pubblicò un breve articolo intorno a quel Pier da Medicina, che Dante cacciò giù in Malebolge tra i seminatori di scandali e di scismi: l'importanza del breve articolo sta in alcuni versi volgari che il signor Pace riporta da una piccola pergamena dell'archivio di Montegiorgio, assegnandoli senz' altro al 1235, e nei quali si parla appunto di un Pier da Medicina. Questa pergamena vidi anch' io, nella primavera scorsa, a Montegiorgio e, intendendone subito il valore, chiesi ed ottenni dalla squisita gentilezza del sindaco cav. Boncori e del paziente riordinatore dell'archivio comunale cav. Compagnoni, ch' essa fosse fotografata e che alcune copie della riproduzione fotografica mi fossero consegnate perchè potessi studiare a mio agio l'importante documento. Del mio studio, senza dubbio incompleto per circostanze indipendenti dalla mia volontà, credo di poter ora pubblicare i risultati.

Insieme coi versi volgari il signor Pace ubblica, nel testo originale latino, alcuni brani di sette carte notarili o giudiziarie (1), pure esistenti nell'archivio di Montegiorgio, le quali a noi importano solo perchè ci attestano che nel 1235 Pier da Medicina, cittadino bolognese, era nella Marca quale giudice generale del Rettore, cardinale di Santa Prassede, Sinibaldo Fiesco, genovese, poi papa col nome di Innocenzo IV. Alla testimonianza delle carte montegiorgesi possiamo aggiungere quella di un'altra carta dell'Archivio arcivescovile fermano pure del 1235 (2), anche nella quale s'incontra il nome di Pietro senza che di lui ci dia particolari notizie.

Monaldo Leopardi ci fa certi che il cardinale Sinibaldo tenne il rettorato della Marca dal 1235 al 1240 (3); ma da un documento dell'archivio fermano, pubblicato dal compianto Marco Tabarrini nel volume del De Minicis che raccoglie le cronache della città di Fermo, impariamo che nel 1236 era iudex Marchiae pro domino Sinibaldo cardinale un dominus Leonardus e quindi si può ritenere per assodato che breve, di un anno soltanto, sia stato questo primo soggiorno di Pier da Medicina nelle Marche.

Ora, chi era questo Pier da Medicina o, per metter la questione nei suoi veri termini, è egli tutta una persona col suo omonimo dantesco? Il sig. Pace non ne dubita: sgraziatamente egli trae le notizie generali, che fa precedere ai documenti d'archivio, dal commento dantesco del Casini. Il Casini a sua volta trae le sue notizie dal Gozzadini (4), che cita come si conviene, ma del quale, certo per distrazione, ri-

ferisce confusamente le parole. Infatti, il Gozzadini, detto che i Biancucci furono spesso degli anziani di Bologna e tennero in quel comune qualche altro ufficio dal 1247 al 1369, ricorda Piero, che fu pretore a Castelfidardo (5) nel 1250 e col figlio Villano vi fu imprigionato da un ufficiale di Federico II; poi, usando le parole un altro Piero di Piero da Medicina, ricorda il dantesco e ripete quanto scrive Benvenuto, il commentatore che sul tristo eroe maggiormente si estende: è noto infatti che quanto sappiamo dai commentatori intorno a Pier da Medicina non è, può dirsi, che una parafrasi dei versi danteschi. Ora, il Casini nel suo commento scrive: « di Pietro sappiamo che nel 1250 andò pretore a Castelfidardo e fu spogliato degli averi da un ministro di Federico II che rivendicava all'impero le terre di Romagna (sic) occupate dai legati pontifici: forse fu compreso anch'egli nel bando da Bologna che colpì tutti i suoi e che fu confermato nel 1287 e allora s'andò aggirando per le piccole corti romagnole a seminarvi discordie »: è evidente, tanto che io non credo opportuno d'insistere, che il Casini confonde in una le due persone ben distinte nelle notizie del Gozzadini; il Pace ripete l'errore. D'altra parte è chiaro che il primo dei due Pieri del Gozzadini può essere, o meglio è lecito ritenere senz' altro che sia tutta una persona con quello che fu giudice della Marca nel 1235: abbiamo documenti che ce lo provino, nè meno ne abbiamo che ce lo neghino, mentre ovvie considerazioni ci autorizzano a credere che

chi nel 1235 esercitava nella Marca un ufficio pubblico al seguito del cardinale rettore, un altro ne esercitasse nel 1250 nella stessa Marca al seguito di un altro cardinale (6).

Che il Gozzadini abbia ragione, che di due persone e non di una si tratti veramente ci fanno ancora persuasi il silenzio dei commentatori, nessun dei quali ricorda altri uffici esercitati dal Piero dantesco, l'autorità del Savioli (7), fonte prima, anzi unica in questo caso, del dotto patrizio, co' suoi Annali bolognesi, nei quali distingue bene l'uno dall'altro Piero, pur non facendo parola dell' ufficio di giudice della Marca sostenuto dal primo nel 1235 e pel secondo attinzendo a Benvenuto, e la considerazione che chi nel 1235 era in età da esercitare nella Marca l'alto ufficio di giudice generale e nel 1250 aveva un figlio, Villano, che non possiamo suppor bambino, difficilmente poteva non tanto nel 1273 (8) essere in grado di metter male tra due principi romagnoli, quanto esser conosciuto di persona dal poeta fiorentino. Dunque il dannato dantesco non ha che vedere coi documenti montegiorgesi, quantunque il signor Pace ne deduca, e per dedurne tale conclusione ci vuole una gran buona volontà, che non a torto Dante Alighieri lo collocava nell'Inferno. Quello che noi possiamo non affermare, ma supporre con buona probabilità di esser nel vero, si è che il tristo eroe dantesco fosse figlio del Piero vittima del Maniscalco di Federico II; in tal caso sarebbe fratello del Villano, che fu imprigionato col padre a Castelfidardo.

Se i versi si riferiscono al primo Pier da Medicina, e se portano traccie, come portano infatti, del dialetto marchigiano, essi devono risalire al 1235 o al 1250, più probabilmente a quell'anno che a questo, di quello appunto essendo più numerosi i documenti che attestano la presenza e l'ufficio nella Marca del nostro Piero: in tal caso sarebbero veramente uno dei più antichi monumenti della nostra poesia. Ma quale necessità c'è di farli risalire al 1235 7 Chi autorizza il signor Pace a credere che autore di essi sia stato un ufficiale o notaro del comune di Montegiorgio? Del suo asserto egli non dà prova alcuna, non pensa nè meno che tale un asserto deva essere provato o giustificato. Piero, uomo non di piccola importanza, non può essere stato nella Marca soltanto come giudice generale nel 1235 e come pretore di Castelfidardo nel 1250: chi sa, tra queste due date e quella, che ignoriamo, della sua morte, in quanti e quali altri siti, nella Marca e fuori, fu ad esercitare uffici pubblici! Chi sa dunque chi, quando e dove, scrisse questi versi, i quali, a mio credere, per la memoria che Piero doveva averr lasciato nella Marca, qui devono essere facilmente venuti, qui trascritti e ripetuti: è l'originale, o é una copia la carta di Montegiorgio? Ardua questione, cui, per ragioni troppo evidenti, non ci permettono di risolvere le forme marchigiane di alcune voci. Comunque sia, nella carta di Montegiorgio noi abbiamo un nuovo documento dell'antica nostra poesia, che risale indubbiamente alla metà del secolo XIII, e che ci offre un nuovo testo, sia esso stato originalmente scritto nella Marca o dal copista abbia avuto delle modificazioni dialettali, dell'antico dialetto marchigiano.

La carta, contenente questi versi volgari, è una piccola pergamena che nel catalogo dell'archivio montegiorgiese compilato dal cav. Compagnoni porta il numero 662; di forma trapezoidale, misura nel lato superiore 215 mm; 253 nell'inferiore, 111 nel sinistro, 126 nel destro; è scritta in caratteri ineguali e irregolari, molto correnti, del secolo XIII, e pare tagliata nell'estremità inferiore; quindi, probabilmente è frammentaria; però i versi pare compiano un tutto. Essi sono scritti di seguito; la prima riga dista dal margine superiore cinque o sei mm. e uno spazio vuoto è tra i primi dodici versi e gli ultimi tre, ma non perciò è una lacuna di senso tra essi.

I versi sono quindici distribuiti in strofette di tre versi ciascuna, dei quali i due primi sono a rima baciata, l'ultimo rima con gli ultimi di ciascuna strofa, vale a dire che son disposti secondo questo schema: aa B, cc B, dd B, ee B, ff B, forma non troppo frequente nella nostra antica poesia. Noto che una sola volta, in rima, occorre la forma dialettale marchigiana atu invece di ato, che è in tutti gli altri versi.

Trascritto diplomaticamente, il documento si legge:

ser petru da med icina ça fatu una fu cina, unde  $\overline{q}$ l le multu fatigatu

per colar sigello qe lo volse far plu bello uçam or con elle fabbricato qe (e) nigro et fosco qoma fu se nato en bosco. Cera ten del lorso encatenato. Stranea e la figu ra qe la gente na paura ben se semella a ceffà u a pilato.

ma çave men lo fabbro qe no cunço lu labro laude lo mostaçone sbadato,

L'interpretazione ch'io credo di poterne dare é la seguente:

- 1 Ser petru da medicina ç'a fatu una fucina. unde quel l'è multo fatigatu
- 4 per colar sigello che lo volse far plu (9) bello (.) uezam (10) or qon (11) ell'è fabricato
- que (è) nigro et fosco qoma fuse nato en bosco. cera ten dell' orso encatenato.
- 10 Stranea è la figura que la gente n'a paura ben se semella (12) a cefià (13) u a pilato.
- ma çave men lo fabro qe no cunçò (14) lu labro launde lo mostaçon è sba(n)dato (15).

Ho sottosegnato le forme marchigiane, onde il lettore ha subito sott' occhio quanto di elemento dialettale è in questi versi; non troppo come si vede. Quanto al senso, mi pare indubbio che ai versi giocosi, e forse più satirici che giocosi, abbia dato motivo un nuovo sigillo adottato da Pier da Medicina; ma di questo, e di nessun sigillo suo, che tanto ci ferebbe comodo per fissare esattamente la data di questi versi, non ho trovato altra notizia

nell'archivio di Montegiorgio e nel fermano. Del sigillo i versi ci danno la descrizione, evidentemente caricata, dopo averci mostrato Pier da Medicina affaticarsi a colarlo nella sua nuova fucina desideroso di farlo bellissimo; sgraziatamente l'artefice esecutore (lo fabro) non ha saputo (çave men) tradur bene l'idea del giudice, quindi non acconció bene il labbro del viso e il mustacchione di questo riusci sbandato, cioé volto in una direzione diversa dalla naturale.

Questo, quale pare a me, il pensiero dell'ignoto poeta.

Fermo, dicembre 1900

<sup>(1)</sup> Quattro mandati di procura rispettivamente del 4 e del 6 marzo, del 7 e dell'8 settembre, un precetto di comparizione del 13 marzo, un atto di consegna di citazione del 10 ottobre e un intimo a mezzo di balivo, di cui il Pace non trascrive l'indicazione del giorno e del mese: tutte sette sono del 1235.

<sup>(2)</sup> Regesto dell'archivio arcivescovile, n. 164: Littere D. Sinibaldi pro homicidio commisso in territorio Montis Actonis,

<sup>(3)</sup> Series rectorum anconitanae Marchiae quam collexit Monaldus Leopardus recanatensis. Recaneti, Morici, 1824. — De Minicis G. Cronache della città di Fermo, Firenze, Cellini, 1870. Pag. 373, doc. 120.

<sup>(4)</sup> Delle torri gentilizie di Bologna, studi del conte Giovanni Gozzadini, Bologna, N. Zanichelli, 1875, pag. 374.

<sup>(5)</sup> Castrum Ficardi, oggi Castelfidardo nella provincia di Ancona famoso per la vittoria del Cialdini. Né il Gozzadini né il Casini, che scrivono Castelficardo, avvertono l'identità con Castelfidardo; di più pare che

- il Casini creda Castelfidardo terra della Romagna, anzi che della Marca. A sgravio di coscienza avverto che giunse al mio orecchio notizia di un *Castrum Ficardi*, oggi del tutto scomparso, che sarebbe stato nei dintorni di Montefiore dell'Aso (Fermo).
- (6) Di Pier Capoccio cardinal diacono del titolo di San Giorgio in Velabro, legato e capo delle armi pontificie in Romagna dal 1249 al 1251. Piero Cattaneo di Medicina era suo assessore a Castelfidardo (Cfr. Savioli, Ill, 1 pag. 328 e 242, e M. Leopardi, op. cit. pag. 15.
- (7) L. Savioli, Annali bolognesi, Bassano 1795; per il Piero di Castelfidardo cfr. vol. III, parte 1, pag. 238 e 242; per il Piero dantesco cfr. ivi, pag. 468 e 474. Di più nel vol II, parte II a pag. 436 - 439, doc. n. 490, si trova il nome di un Petrus de Medicina tra i cittadini bolognesi che il 2 giugno 1219 firmarono l'atto con cui il comune di Bologna prometteva ai Reggiani l'osservanza della lega riconfermata, e tra i consiglieri che il 15 luglio 1220 nella credenza del Comune di Bologna votarono contro l'elezione di un sindaco: può darsi che questo Piero sia tutta una persona con quello che fu giudice generale nella Marca nel 1235, ma per affermarlo ci mancano i documenti. Noto ancora che l'esame degli Annali del Savioli mi ha messo il dubbio che i Cattani di Medicina non fossero di casato Biancucci; questo era, pare, il casato di una famiglia, che pur si diceva da Medicina, popolana e guelfa; nobili e guelfi erano invece i Cattani di Medicina (vol. III, parte I, pagine 50 e 60).
- (8) Il Savioli assegna le male opere di Piero al 1273, e il Gozzadini, op. cit. pag. 376, dice che il bando del 1287 colpiva i figliuoli di Guido da Medicina; ora il dantesco, era, come s'è visto, figlio di un altro Piero. Dalle parole del Casini parrebbe facesse le sue male opere dopo il 1287, ma il Savioli lo convince d'inesattezza anche in questo.
- (9 Le forme plu, con, com, pilatu (veramente ppilatu), ke, qe si riscontrano anche, rispettivamente, nei versi 147, 287, 124, 74, 259 del Pianto delle Marie in antico polgare marchigiano pubblicato da C. Salvioni (Roma,

Lincei, 1900); cfr. il glossario in calce al breve opusculo e la nota al verso 129.

- (10) vediamo?
- (11) come.
- (12) somiglia?
- (13) Caifas, credo col signor Pace, che si deva leggere, quantunque l'f nel nostro testo sia scritto ben diversamente dall's; pure il nome di Pilato richiama quello dell'altro personaggio evangelico.
  - (14) acconciò.
- (15) Non credo inutile riportare la trascrizione del signor Pace:

"Ser Petru da Medicina — ha fattu una Fucina Et nde multo fatigata — per colar sigello Que lo volle fa — plu bello — ungam et con elle fabricato que nigro e fosco — quomu fu se nuce in bosco. Cera ten del l'orso encatenato. Stranea è la figura, qe la gente na paura — ben se semiella. A Ceffà, u a Pilato,

Ma save men lo Fabro — qe no cunte in labro laude [lo mascarone fabricato "

Il senso non risulta troppo chiaro; tuttavia il signor Pace non esita a scrivere che questi versi " nella loro speciale originalità, nella loro verve straordinaria e nella loro spiccata arguzia, rispecchiano l'idioma dei tempi di Dante, anzi di ben sessantacinque anni anteriori ". Anteriori a che cosa? al 1300, risponde l'aritmetica, poichè il signor Pace crede i versi siano stati scritti proprio nel 1235; ma quest' anno 1300 qual termine di confronto può offrire?



## Recente pubblicazione

## LA MATERIA DELL'ORLANDO FURIOSO

Piccolo manuale ariostesco

ad uso delle scuole secondarie classiche e normali

un sunto del poema, un ampio commento, con speciale riguardo alla materia continuata dall'Orlando innamorato ed alle fonti, e tre indici: il primo geografico, il secondo dei nomi propri e il terzo dei termini meno noti.

## GIOACCHINO MARIIFFI

Professore nel R. Liceo T. Tasso di Roma

Un vol. in-16. L. 1,25

Il poema dell'Ariosto è meno letto di quello che si dovrebbe dri giovani delle nostre scuole. Lo so ch'è ad essi più dilettevole il più sconclusionato romanzo moderno, che l'epopea romanzesca di messer Ludovico. Segno di scarsa coltura. Ma è anche, in parte, da darne cagione a qualche imbarazzo in cui si trova chi si mette a leggere il Furioso. Quanti nomi! che intreccio! Quante cose bisogna conoscere dei poemi anteriori! E non intende scmpre tutto, si procede confusamente e si finisce per lasciar lì. Nella scuola è necessario dedicare la maggior parte del tempo concesso all'insegnamento dell'italiano, tempo relativamente ristretto, all'interpretazione d'autori che sembrano e sono più difficili.

E ci si riduce a leggere dell'Ariosto, quei soliti episodi e a contentarci di un bene e non facile riassunto del grande poema. A rendere più agevole la lettura del Furioso su qualunque edizione, ha pensato il Prof. Gioacchino Maruffi, favorevolmente noto alle nostre scuole per altri pregiati lavori. Egli ha compilato un piccolo manuale ariostesco, in cui trovasi la materia del poema chiaramente esposta, e un perpetuo commento fatto su le opere migliori, coi risultati degli studi su le fonti, con i richiami dell'Orlando innamorato del Boiardo, con tre utili indici, geografico, dei nomi propri e dei

termini meno conosciuti.

Sarà così facile a ogni insegnante avviare con una guida sicura il giovinetto a leggere e gustare uno dei più meravigliosi capilavori

dell'Ingegno Italiano.

L'opera è modesta, e il valente professore, con non poca fatica, che solo apparisce a chi sa quanto costi riassumere molto in breve libro, ha mirato unicamente al bene delle scuole, sicche gliene sapranno grado e professori e studenti.

O. A.

(Scuola classica)

## EDIZIONI PROPRIE

| Arexio L. Sulla teoria Dante-<br>sca della prescienza n. can-<br>to X dell'inferno . L. I —                                     | Guardione F. Poeti siciliani del<br>secolo XIX L. 4 —<br>Lo Forte Bandi A. Giacomo Leo-        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benniol G. L'ultimo dei tro-<br>vulori arabi in Sicilia 2                                                                       | pardi e i suoi canti d'amore.<br>Suggio critico. 2. Ed. v 1 50                                 |
| Buscaino Campo A.—Studi di filologia italiana, con appendice                                                                    | Maurici A. Storia del cinque<br>Maggio                                                         |
| - Regole per la pronun-<br>zia di lingua ualiana, com-                                                                          | — — Guidz allo studio dei<br>Promessi Sposi, 2. ediz. 1 20                                     |
| pilate sulle opere de' più re-<br>centi filologi, 3. ediz » 1 25                                                                | Maruff G. La materia dell'Or-<br>lando Furioso ossia piecolo                                   |
| Studi Danteschi > 2 50                                                                                                          | manuale Ariostesco 1 25                                                                        |
| Conti P. Recensioni pedagogi-<br>che. Spencer - Bain - Rayne-<br>ri - Kant - Tommaseo - Lam -<br>bruschini - Rosmini - Girard - | completa, con ritratto dello autore                                                            |
| Pestalozzi - Necker - Rous - seau - Locke , > 1 50                                                                              | Sictio. Saggio storico-biblio-<br>grafico                                                      |
| Curcio Bufardeci G. — L'epi-<br>gramma italiano. Studi sto-<br>rici                                                             | — La formazione della prosa letteraria innanzi al secolo XVI ▶ 1 —                             |
| De Sanctis Mat. Una scorsa al<br>Settecento. Schizzo storico -<br>letterario n 1 —                                              | Pirrone Giancontieri F. Rac-<br>colta di proverbi e modi di<br>dire tedeschi e italiani > 2 —  |
| - Il « Filippo » di V. Al-<br>fleri e il « Don Carlo » di A.<br>Pepoli                                                          | Portal E. La letteratura pro-<br>venzale . » 4 —<br>— Scritti vari di lettera-                 |
| - Le «Ricordanze » di<br>G. Leopardi                                                                                            | tura provenzule 2 — Puglia F. I sentimenti morali                                              |
| — — La « Virginta » del conto Durante Duranti. Stu-                                                                             | e le leggi morali. Saggio di fi-<br>losofia morale » 1 50                                      |
| dio drammatico 1 50 — G. Cesare e M. Bruto                                                                                      | Puglisi Pico M. La poesia dei detenuti n 1 -                                                   |
| nei poeti tragici » 2 —  Di Giovanni V. Filologia e let-                                                                        | - Saggi critici . 3 50<br>- Il Tasso nella critica                                             |
| teratara siciliana. Nuovi studi,                                                                                                | francese                                                                                       |
| a 11 Ciulo D' Alcamo e<br>le costituzioni del Regno del                                                                         | - Giovanni Mell e Giu-<br>seppe Chatenet                                                       |
| 1231 5                                                                                                                          | conda ediz                                                                                     |
| nascimento e di filosofia in<br>Italia                                                                                          | Ragusa Moleti G. Poesie dei po-<br>poli selvaggi o poco civili.<br>Saggio                      |
| Paggi A. Principil di psicologia moderna criticamente esposti 2 vol. 550 — Lenau e Leopardi Studio                              | Bicchieri G. Gli studi geogra-<br>fici nello svituppo della ci-<br>viltà e nell'educazione mo- |
| psicologico-estetico 2 -                                                                                                        | derna » 0 75 Sciascia P. L'arte in Catullo » 3 —                                               |
| Firmaturi Cat. Saffd & Ga-<br>spara Stampa                                                                                      | Tennyson A. Dora. Idillio, tra-<br>dotto da Nat. De Sanctis. > -50                             |
| Gioeni G. Sayglo di etimologia<br>siciliana                                                                                     | Turrisi Ballesteros G. Versi» 2 —                                                              |

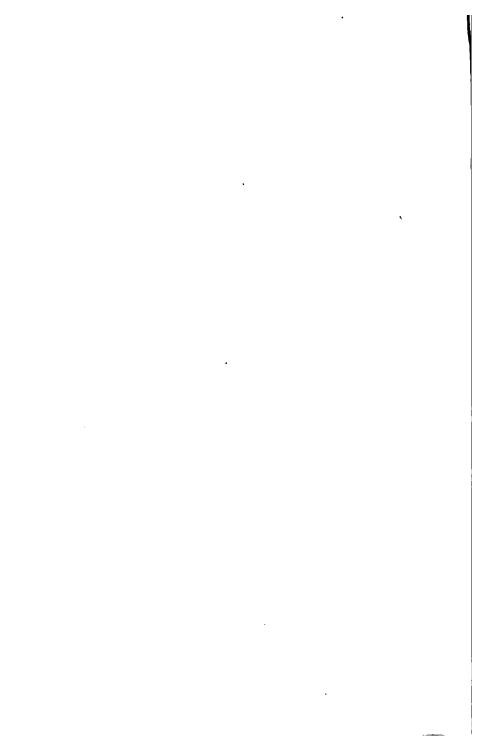

